delle latterie sociali, cooperative e turnarie friulane, la loro diffusione e produzione di vere aziende agricole, di produzione e di consumo ad un tempo, giacché i produttori del latte sono anche i consumatori del burro e del formaggio realizzati dalla trasformazione del proprio latte ed utilizzati per le necessità delle proprie famiglie e solo le parti rimanenti destinate alla vendita.

La lavorazione a turno è stata per lungo tempo una caratteristica friulana, oggi è vero in gran parte superata, per dar luogo alla concentrazione di queste piccole latterie in modernissimi stabilimenti (a Campoformido con una lavorazione giornaliera sui 1.200 ettolitri e quello di Ramuscello con 300 ettolitri giornalieri) ottenendo cosí una maggiore tipizzazione della produzione, una severa sorveglianza sanitaria, una notevole riduzione di spese e quindi una piú facile competitività commerciale richiesta nell'ambito nazionale e del M.E.C. A San Vito al Tagliamento è cosí

sorta il 15 febbraio 1926 una « scuola casearia » che accentrò gli esistenti « R. Osservatori di Caseificio » di Osoppo. di Piano d'Arta ed altri, con lo scopo della preparazione di una mano d'opera

specializzata.

La denominazione « Montasio » venne infine riconosciuta con il decreto n. 1268 firmato dal Presidente della repubblica il 30 ottobre 1955 che stabiliva le qualità caratteristiche del rinomato formaggio friulano.

Chiude la bella pubblicazione, ricca di numerose e nitide illustrazioni e di dati statistici, una notevole bibliografia.

A. B.

CIOT LUCIANO, Artigianato e Valcellina, su « L'Artigianato del Friuli-Venezia Giulia », rivista dell'E.S.A., anno X, n. 3, pp. 23-37, con ill.

Prendendo lo spunto da uno studio preliminare per un « Progetto di sviluppo della Valcellina », a cura dell'E.S.A. compiuto da Mariano Zaccaria, l'autore riassume un'indagine sulle componenti economiche di questa valle e non vanno sottovalutate le condizioni che, impropriamente, la fanno oggi considerare una zona marginale sottosviluppata a causa dello spopolamento in atto da sempre, per l'esiguità dei terreni adatti all'agricoltura, la carenza di strutture economiche, mentre trovandovisi risorse idrotecniche, di boschi, di pascoli montani, di attrazione turistiche sia pur limitate, ma sempre caratteristiche e valide, per i pittoreschi e selvaggi paesaggi, nonché di un'attività artigianale, andrebbero meglio sviluppate e incoraggiate tenendo presente le nuove accettazioni moderne e cosí notevolmente esser modificata l'economia della Valcellina, attualmente caratterizzata dal basso reddito pro-capite.

Anche l'industria casearia, la distillazione del Pinus pumilio, producente un tempo un'essenza oleosa di particolarità chimica e farmacologica, il Parco Alpino Valcellina e il potenziamento della capacità ricettiva turistica per tranquilli soggiorni estivi e di fine settimana, il potenziamento dei rifugi alpini e qualche funivia per facilitare gli sports invernali di alta quota (zona Cimon del Pradut) dovrebbero rialzare l'economia della val-

BENEDETTI ANDREA, La seconda serie d'esposizioni d'arte a Trieste 1840-1847, su « Pagine Istriane », a. XXX S. IV, n. 33°, settembre 1972, pp. 3-34, ill. una.

Ricordiamo questo lavoro perché ci fa sapere come Michelangelo Grigoletti partecipasse alla Iª (1840) e alla IVª (1843) Mostra e cosí pure Antonio Marsure, che espone alla Ia, IIIa (1842) con due marmi, uno dei quali di proprietà del sig. H. Lutteroth di Trieste, e infine alla IV<sup>a</sup> (1843) col gruppo in marmo Zefiro e Flora.

GOI PAOLO, Confraternite religiose laicali di Cordenóns, saggio di ricerche, in « Cordenóns, memorie storico-religiose », Cordenóns, 1972, tip. Martin,

pp. 56, con 8 ill. L'autore ha trattato, con scrupolosità e in base ad ampie ricerche d'archivio, una materia finora poco studiata e direi quasi sorvolata perché apparentemente di poca importanza, mentre per la diffusione capillare nel nostro paese, per l'opera svolta e l'importanza anche economica, l'attività delle confraternite meritavano maggior attenzione da parte degli studiosi.

Anche ammesso che negli ultimi tempi esse si limitassero, il piú delle volte a mere manifestazioni esteriori, che a vere intime pratiche di fede, è pur sempre vero che fino alla loro soppressione nel 1806 al tempo di Napoleone, esse amministrarono ingenti patrimoni per lasciti, che costituivano una notevole mano morta nella economia locale e forse perciò la